## LA STELLA DEL NORD









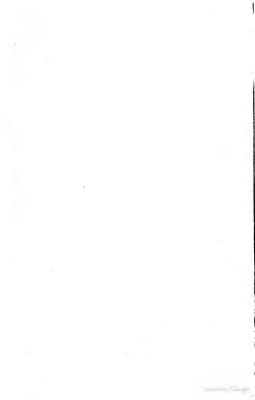





# STELLA DEL NORD

DRAMMA COMICO IN THE ATTI

DI REGENIO SCRIBE

POSTO IN MUSICA

## DA GIACOMO MEYERBEER.

Traduzione Italiana.

Rappresentato per la prima volta in Italia

nell'I. e R. Teatro alla Canobbiana di Milano

la Primavera del 1856.

#### AVVISO.

La musica e la Poesia della presente Opera essendo di esclusiva proprietà dell'editore Gipvan-Gualberto Guidi, viene da lui posta solto, la sorveglianza delle Leggi in vigore riguardanti le proprieti artistiche e letterarie.

#### FIRENZE

Giovan-Gualberto Guidi Editore di Musica

Via S. Egidio N. 6638 di fianco all'I. e R. Teatro della Pergola

PARIGI, Brandus e C. LONDRA, Beale e C. MILANO, Ricordi e Cantil TORINO, Antonio Racca.

1856.





### Personaggi

#### Attori

| PIETRO MICAELOFF, Czar di Russia . Glovanni corsi |
|---------------------------------------------------|
| GIORGIO SAWRONSKI, falegname Glacomo Bedaelli     |
| CATERINA, sua sorella Gluditta Beltrameili        |
| PRASCOVIA sua fidanzata Luigia Chiaromonte        |
| DANILOWITZ, prima pasticciere e poi co-           |
| lennello Antonio Agresti                          |
| GRITZENKO, caporale Glus. Segri-Segarra           |
| RAINOLDO, taverniere Glus. Bernasconi             |
| EKIMONNA   vivandiere Letizia Borgognoni          |
| NATALIA , Mar. Pinelli                            |
| Il COLONELLO JERMOLOFF Luigi Alessandrini         |
| Il GENERALE TEHEREMETEFF Antonio Bera             |
| ISMAILOFF, ufficiale cosacco Angele Zennari       |
| Ufficiale primo                                   |
| UFFICIALE SECONDO                                 |
| UN OPERAJO                                        |
|                                                   |

Operaj, Contadini, Soldati di varii corpi, Grandi di Russia, Lavoratrici, Vivandiere, Reclute, Dame ec.

L'azione ha luogo, nel primo atto in Finlandia, nel secondo al campo Russo, nel terzo nel Palazzo Imperiale di Pietroburgo. Maestro Concertatore, siguor Marguaro Alberto. Altri maestri signori Succine e Ravano Primo Violino Capo e Direttore d'Orchestra sig. Catalini Eggento. Altro primo Violino in sostituza al sig. Catalini, sig. Consalini Yinc. Altro primo sostituto al sig. Corbellini, sig. Marginori Apronto. Primo dei secondi Violini sig. Moranana Gatzino.

Primo Violino per i Balli signor Свемавскі Антоніо. Altro primo Violino in sostit. al sig. Montanara sig. Ввамвила Luigi. Primo Violino dei secondi per il Ballo sig. Ferrari Fortunaro. Prime Viole

per l'Opera sig. Tassistro Piera - pel ballo sig. Mantovani Gio.
Primi Violoncelli a vicenda per l'Opera
signori Pezze Alessandro e Tropfi Isidono.

Primo Violoncello per il Ballo e sostituto ai suddetti sig. Fasanotti Antonio.

Primo Contrabasso al Cembalo sig. Rossi Luigi. Sostituto al medesimo e Primo Contrabasso per il Balle sig. Manzoni G.

Sostituti ai suddetti, signori Moja Alessandro e Motelli Nestore.

Primi Flauti

per l'Opera sig. RABBONI GUSEPEE - pel Ballo sig. Marcora Filippo. Ottavino sig. Pellegaini Ercole. Primi Oboe

per l'Opera sig. Daelli Giovanni - pel Ballo sig. Confalonieri Cesare.
Primi Clarinetti
per l'Opera sig. Bassi Lutot - pel Ballo sig. Erba Costantino.

Primi Fagotti, per l'Opera sig. Canro'A. - pel Ballo sig. Torranani A.

Primi Corni

per l'Opera sig. Bossani Gierriyo - pel Ballo sig. Carrocci Avrolte.

per l'Opera sig. Rossani Gustavo - pel Ballo sig. Caremoli Antonio.
Prime Trombe
per l'Opera sig. Lancouller Marco - pel Ballo sig. Freschi Cornelio.

Primi Tromboni, signori De-Bernandi Lucic - De-Bernandi Engico.

Borbadone sig. Castelli Amerocio.

Arpa signora Richanotti Virginia.

Organo e Fisarmonica sig. Francesco Almasio.

Timpani sig. Saceni Carlo. Gran cassa sig. Rossi Gaetano. Maestro e direttore dei Cori signor Carletti Paolo.

In sostituzione al signor Carletti signor Portatuppi Paolo. Editore e proprietario dello Spartito e del Libro signor Giovan-Gualberro Guidi. Fornitore dei Piano-forti signor Abate Stepano.

Poeta sig. Forris Leone.

Direttore di Scona sig. Cararano G. - Rammentatore sig. Grolli G.

Buttafuori signor Bassi Luigi.

Pittori Scenografi, signori Pradot Filipeo. - Vineralt Luidi.
Direttore del Macchinismo, signor Ronchi Guerepe.
Direttori del Vestiario signori Colonno Giacono e Zamperoni Luici.
Proprietario degli Attrezzi sig. Garano Cocce e Zamperoni Pirine.
Fiorista e piumista, signori Ronna Giospano.

Parrucchiere, signor Veneconi Eugenio.

## LA STELLA DEL NORD.

## ATTO PRIMO.

La scena rappresenta un villaggio nei contorni di Wiborg, sulle rive del golio di Finlandia. A sinistra dello apettatore, vedesi la casa rustica di Giorgio Skawronski, con acaia al di mori; a destra, l'ingresso di una chiese di villaggio; nel fondo degli scogli e all'orizzonte il golfo di Finlandia.

### SCENA I.

Jiversi operai falegnami ed altri si stanno sdraiati riposandosi nel primo calore del giorno; altri sono seduti, e le loro mogli e le loro figlie apprestano le colazioni che tenevano in dei panieri. PIETRO MICHAELOFF sta in piedi davanti un banco da falegname: egli è il solo che lavora, mentre tutti gli altri si riposano.

Coro Il grato rezzo — d'un ombra amica Or noi possiam goder. Prender riposo — dalla fatica Maggior non v'ha piacer.

## SCENA II.

I precedenti e DANILOWITZ con un vassoio di pasticcerie che egli offre a ciascuno degli operai e alle loro donne.

DAN. Chi ne vuol?

Son quà, son quà. Comprate i pasticcetti. Chi ne vuol?

Son quà, son quà. Di gusto son perfetti. Chi vuol ciambelle,

Chi vuol cialdoni,
Chi vuol cialdoni,
Chi vuol confetti,
Chi maccheroni?
Come son buoni
Sentite quà.



Veniteli a comprar, Vi posso contentar.

Un gustoso pasticcio (volgendosi agli uomini) Maggior dà pregio al vin,

Come vaga donzella Fa più gaio il festin.

Da bravi, su, da bravi, A vostro agio scegliete; Se denar non avete,

Io credenza farò.

Nei volgari amanti (volgendosi alle donne) Arde un rozzo foco.

Brilla pochi istanti

Muore, e più non è. Io dei pasticcieri Pasticcier modello.

> Sempre il rinnovello, Sempre è vivo in me.

Avanti, avanti - a fare acquisto Di queste mie - focacce belle,

Venite a me - vaghe donzelle, Esse son calde - come il mio cor.

CORO DI DONNE. Come il tuo cor - son calde ancor?

CORO GENERALE Vediam pasticciere

La tua mercanzia. DAN. Vedete quà.

Coro Vediam se eccellente,

Qual dici, ella sia. Comprate qui. Dan. Sulla mia fe' - son caldi ancor.

Coro Son essi affè - di buon sapor.

(Dopo aver preso i pasticci fanno posto a Dan. alla loro tavola) UN OPERAIO Vien, se pagar ti vuoi

Prendi un bicchier di schnik. · DAN. (si fa mescere nel suo bicchiere)

Va ben, versate quà. - Ma qui fra voi (guardando attorno) Non vedo Caterina, La cantiniera che solea venirne

Ai lavoranti a vendere

Di Danzica il liquor. UN OPERAIO (accennando la casa a sinistra) Non è da suo fratello escita ancor. È lei che Pietro aspetta, (sottovoce) TENORI Certo ne son. DONNE Per lei pena d'amor. (id.) Per lei pena d'amor? DAN. (ridendo) DONNE Ma speranza non ha. DAN. Che! speranza non ha? PIET. (da se) Per mia fè. Allor che il sangue bolle Più non conosco alcuno. L'ira mi rende folle. Nessun mi può frenar. CORO Alla Finlandia - beviam, beviam, (alzando i bicchieri) Pel nostro prence - versiam, versiam. Ogni svedese - beva in memoria De'suoi trionfi - della sua gloria. Per lui beviamo - per lui versiam. A Carlo il sommo - il nostro re, A Carlo il sommo - beviamo or quà. Più forte in guerra - di lui non v'è, Domar col brando - tutti saprà. Dell'armi col valore L'Europa fa tremar, E vita, e mente, e core A lui dobbiam sacrar. O Dio che qui ne ascolti I nostri voti intendi. La Svezia tu difendi Degli empi dal furor. (a Dan. che resta seduto) Ebbene...e tu? Dan. Io bevo alla salute Dello czar Pietro primo. Coro All'istante con noi bever tu devi. DAN. No. . . moscovita io sono. Coro Un traditor sei tu. Bevi con noi

O cadrai qual fellone.

PIET. (ponendosi tra Dan. e quelli che lo minacciano)

No. no. . .

DAN.

(minacciandolo)

Fermate olà. — Egli ha ragione. PIET., DAN. E CORO.

Vendetta, vendetta di tanta insolenza; Audaci tremate, del nostro furor.

CORO

O quale insano ardire Così vi rende stolti? Cessate omai dall'ire

O vi saprem punir.

(Mentre stanno per precipitarsi gli uni sugli altri, la campana del porto annunzia il momento di riprendere i l lavoro; tutti si arrestano.)

TUTTI È la squilla del Cantier

Che ognun di noi richiama al suo dover.

Non più rancor,
Sia pace ognorMai più nemici,
Restiamo uniti,
Cessin le liti,
Cessi il furor.

Torniamo amici Tutti ai lavor.

(Tutti escono dalla porta a dritta o dal fondo).

#### SCENA III.

PIETRO che è restato pensieroso, solo, in mezzo della scena, e Danilowitz che ritornando l'osserva lungamente gli batte sulla spalla, lo scuote poi gli dice:

Dan. Ebben, qual avventure Ci parri o moscovita?

Come ti trovi tu nella Finlandia?

Come ti trovi tu nella Finlandia ?
PIET. Un dì in questo Casal quasi svenuto
Per collerico accesso,
Mi porse aita una gentil fanciulla

Che dimora qui presso.

DAN. E dice ognun che l'ami!

PIET. Esser potria.

Dan. E che in questo arsenale,

E che in questo arsenale, Entrasti a lavorar perchè sovente Ella qui viene a vendere i liquori, Agli operai.

PIET. Davver sono eccellenti!

Dan. Dicon di più, per esserle vicino

Tu vai sera e mattino

Da suo fratel Giorgio Skawronski l'aria Ad imparar sul flauto,

Che tu sai prediletta alla sorella.

PIET. E se questo a me piace, a lor che importa?

E chi sei tu che da sì lungo tempo

Mi vai facendo inchiesta?

Dan. Io son Danilowitz, e moscovita Al par di te. Di più son pasticciere, Ma non avendo qui pulla a sperare

In Russia io vuo tornare. E i miei servigi offrire a Pietro il czar.

PIET. Un uom brutal.

Dan. Sarà!

Ma è un uom di cuore, E i suoi soldati a dar per lui la vita Son tutti pronti, fosse

Soltanto per udir la marcia sacra.

PIET. E quale è dunque questa marcia sacra?

DAN. É quella che a Pultava hanno cantata
I suoi soldati e che come ognun crede

Fu composta da lui.
A'suoi servigi d'avanzare io spero.

PIET. In Russia or torno anch'io.

DAN. Farem la strada insieme. PIET. Tu dietro a me verrai?

Dan. Fosse alla fin del mondo.

PIET. E chi sa mai!

PIET. Soldato, indi ufficiale.

DAN. Poi generale.

PIET. E conte.

E prence ancora!

Perchè no? Il coraggio tutto ottiene.

A chi fede alberga in seno
Dan fortuna e amor vittoria;

E per lei che pien di gloria

Corre al tempio dell'onor. Non la prece, non il pianto Fanno in lui men saldo il core, Chè dai lacci dell'amore -Lo discioglie il suo valor. La sua bella a lui d'appresso Grida invan, perchè lasciarmi! S'hai tu cor d'abbandonarmi Qui m'uccide il mio dolor. Vincitor di fiera pugna. Quando un dì farò ritorno, Come lieto a me d'intorno . Salutarmi ognun vorrà! Pur colui che ben sovente. Di me abietto si burlò, Se possente io tornerò, Pur colui m'ammirerà. E scordato ogni rancor Colla gioia sculta in viso, Per ciascun lieto un sorriso Sul mio labbro spunterà.

(Stringe la mano a Pietro e parte).

#### SCENA IV.

PIETRO osservandolo partire.

Ambizioso egli è, potria servirmi. Ma l'amor che mi giova? Dunque convien partir, e Caterina Non udrò più?...Si vada.

(Fa qualche passo per uscire poi si ferma udendo il suono del flauto).

Ah! sento il professor che l'aria suona Diletta a Caterina. Rispondiamgli. (prende il flauto)

#### SCENA V.

Giorgio comparendo in cima alla scala, e detto.

GIOR. Bravo !

PIET. A studiar venia.

Gior. Ebben ascendi. Mia sorella è uscita.

PIET. Sì di buon'ora?

GIOR. Un'amorosa istoria! (con mistero)

PIET. Un'amorosa istoria?
Gior. La vuoi saper?

PIET. La vuoi saper?

PIET. Sì, parla.

Gior. Or bene ascolta, a te posso svelarla. (scende)

· Ambi mia suora ed io

Siamo in Ucrania nati;
Nè beni, nè poderi,
A noi furon lasciati,
La madre a noi sol diede
Le sue canzon più belle,
E c'instruì nell'arte

E c'instruì nell'arte
Di legger nelle stelle.
PIET. E poi?

Gior. Senza fortuna,

In preda del destino,
Alfine qui giungemmo
Cantando pel cammino.
Dell'arte musicale

Le tracce ho poi seguite,

E mia sorella vende Liquori ed acquavite.

PIET. Ma l'amorosa istoria
Di cui tu mi parlavi?

Gior.

Or ti dirò: Rainoldo,
L'oste vicino, è zio
Di sì bella fanciulla,
Che egual mai non vid'io.
Prascovia essa si chiama.

Prascovia essa si chiama, Dal di che l'ho veduta D'amor si andai languendo Ch' ho la ragion perduta.

PIET. Come! sei tu l'amante? (ridendo)

Chè nol dicesti tosto?

Io non aveva ardir; ma mia sorella Che tra noi due potria chiamarsi l'uomo, Perchè di nulla teme,

Ed io ho timor di tutto, È andata in quest' istante A far per me l'inchiesta.

Ma tarda a ritornar. PIET. Io prenderò frattanto

La mia lezion di flauto.

Gior. A me saria più accetto Un bicchierin di spirito.

Di rinunciarvi ieri avea deciso, PIET. ·(da se)

Ma or beo per Caterina, al suo bel viso.

#### SCENA VI.

CATERINA entrando mentre gli altri stanno per bevere.

Bravi, bravil assai bened (quardando Giorgio) CAT. Un amante che sol pensava a bere, Mentre la bella andai

A domandargli in sposa.

GIOR. (correndo a Cat.)

Ebben, che cosa ha detto il taverniere?

CAT. Attenzion, attenzion. Pum, pum, pum. (imitando La sua pipa alla bocca un fumatore)

Sull'orecchio il berretto. Al suo banco in aspetto Ei sedeva di re.

Sì, gli diss'io, d'amore Il mio fratel delira. A tua nipote aspira,

Per lui la chieggo a te. D'un guardo suo gentile Sua maestà m'onora.

E con tai detti allora Parlar si degna a me.

Colui che in queste porte V'invia, ci rende onor;

Prascovia è sua consorte. lo son suo servitor. Dite, ebbene non son'io

Un valente ambasciator? (gaiamente a Piet.

PIET. E GIOR. Si, tu sei sull'onor mio, e Gior.) Un valente ambasciator.

CAT. Ma talor dalla pace,

Nascer guerra si vede.

Larghi patti ei richiede
Molto ei vuol, poco dar.
La sua vecchia osteria
Vicina a ruinar
Ei vuol che fatta sia
Per noi rifabbricar,
E, come un re, desia
L'impero dilatar.
Prometter tutto ognora
Fu virit diplomatica,
Tutto promessi e allora
Sì a me degnò parlar:
Colui che in queste porte
V'invia, ci rende onor;
Prascovia è sua consorte,

Io son suo servitor.

Dite, ebbene, non son io (gaiamente c. s.)

Un valente ambasciator 2 PIET. E GIOR. Sì, tu sei sull'onor mio

Un valente ambasciator.

Cat. Viva la diplomazia

Delle donne e dell'amor! Chi negar potrà ch'io sia

Un valente ambasciator?
PIET. E GIOR. Viva la diplomazia

Delle donne e dell'amor! Chi negar può ch'ella sia Un valente ambasciator!

GIOR. Ma il denaro che chiede?

CAT. Tutto quel che finora ho guadagnato

Tutto quel che tinora ho guadagnato
 Per ammogliarti io cedo.

Gior. No, pria tu dei pensare a te. Nol voglio....
Bisogna che tu pur prenda marito.

CAT. Io non ho questa brama,

PIET. (avanzandosi risolutamente)

Tu menti! Sai che v'è qualcun che t'ama.

Amor! ah! taci, quand'un passa il tempo
A bere, a contrastar!

PIET. A Dere, a contrastar:

CAT.

Ah! no, giammai! Danilowitz m'ha detto che voi due Sfidato avete gli operai del porto Ed or vi trovo col bicchiere in mano?

PIET. Maledetto! (con furia)

CAT. Va bene, ancor sdegnato. GIOR. In parte è colpa tua,

In parte è colpa tua, (a Cat.) Se tu fossi più amabile...

PIET. È quel che dico anch'io!

CAT. Ascoltami, o fratel, non ti rammenti Quel che dicea mia madre, Quando la notte che morì, fissando

Negli astri le pupille,

Il destin nostro antiveder cercava?

— Ciascuno, o Caterina, ha la sua stella:
Mi disse allor, la tua che più dell'altre
Brilla nel Nord, a te predice, il credi,
Strano destin: di qui veggo qualcuno
Di trascendente merto.

Che parte a te façà della fortuna Che a te dovrà. —

PIET. (colpito di sospresa) Tua madre il disse?

È vero.

GIOR.

CAT.

E allor che smunto
E quasi presso a morte
lo ti scopersi, e sei tornato in vita,
Un non so che d'altero e di sublime,
Quasi un lampo briliò dalle tue luci:
lo dissi allor: esser non dee costui
Della schiera volgar, onde usciam noi.

PIET. Tu lo credevi?

Allor.

PIET. Ora?

CAT. Non più.

PIET. Perchè? rispondi, il voglio, il vo

Perchè? rispondi, il voglio, il voglio.

Questo dapprima è un moto che ti sfugge Troppo sovente, e troppo arditi sono I tuoi voler perchè tu sia costante. Perciò ogni di tu cambi il tuo disegno. Vuoi tutto cominciar, nulla finisci. Con la pazienza solo un giunge al segno. PIET. Ne avrò tel giuro, sarò forte e fermo. CAT. La tua fermezza sol nell'ira io trovo.

PIET. Taci, taci, crudele!

È il tuo gelato e indifferente aspetto

Che ognor così m'irrita. Vedi, vedi. (alzando il CAT. Ah! minacci tu dunque? braccio)

Già mio signor ti credi?

PIET. Perdon, questo è un difetto Che vincere non posso.

CAT. Chi sè domar non sa, non è men tristo

Marito che padrone. PIET. Ah questo è troppo!

Io più non t'amerò; fanciulla, addio. CAT. Va ben.

PIET. Ma tu non sai!

CAT. Vanne, vanne, hai promesso.

PIET. (facendo qualche passo per uscire) Ebbene, io parto.

#### SCENA VII.

PRASCOVIA tremante di paura, quardando intorno, e detti.

Oh cielo! la mia sposa GIOR. (correndo a Pras.) Perchè così agitata?

Parla, che avvenne, ebben?

Ah! qual terror! Pras. Corsi così che manca a me la lena.

Corsi così che il piè mi regge appena. Nè qui pure il palpitare

Del mio cor poss'io frenar.

Oual m'inonda spavento e terrore

Come trema sconvolto il mio core. (tutti se le Ah! che dissi! qual deliro! avvicinano)

Un istante mi turbò. Qui rivivo, qui respiro,

Oui fra voi secura io sto. CAT., GIOR. PIET. Qui fra noi l'agitato tuo sen

Che il terror sì turbò La sua calma riprendere appien

Colla speme egli può. De'miei cari all'aspetto seren PRAS.

Il terror s' involò.

E sovente una calma nel sen Colla speme tornò.

CAT., GIOR. PIET. Serena il ciglio

Tranquilla il cor, Cessò il periglio, Cessi il timor.

Pras. Ah sì, miei cari, poi che alfin nell'alma Tornò per voi la calma;

Narrarvi omai potrò La cagion del terror...M'udite...ah nò.

(Si ode un rullo di tamburi).

Troppo è in me lo spavento e il terror, Troppo trema sconvolto il mio cor.

CAT., GIOR. PIET. Ma parla alfin?

PRAS. Nol posso io no.

CAT., GIOR. PIET. A noi ti spiega?

PRAS.

Ardir non ho.

CAT., GIOR, PIET. Ma che ti avvenne?

PRAS. Io tremo, ahimè!

CAT., GIOR. PIET. Perchè tremar?

As. Scampo non v'è!

CAT., GIOR. PIET. Perchè?

Gior. Ti calma, io stesso a discoprire or vado. (per partire)
Pras. Non partir, di Calmucchi e di Cosacchi (spaventata)
È investito il villaggio,

E di tutto fan preda,

Nelle osterie dappresso entrati sono, Mio zio fuggi, faccio lo stesso anch'io.

Gion. Ah sì, fuggiamo!

PRAS. Fuggiamo!

PIET. Arrestarli conviene,

Ne prendo io l'incarico. (afferrando una scure).

GIOR. Noi siam tutti perduti. (quardando verso il fondo).

GIOR. Noi siam tutti perduti. (guardando verso il fondo).

CAT. No, no li osserva. (c. s.)

Non riconosci in loro I nostri antichi amici Del Don e dell'Ucrañia? Io vuò salvarvi.

PIET. E come?

CAT. A me lascia il pensiero. (correndo in sua casa)

PIET. Seguir ti vuò.

Nol voglio; io te lo vieto. (entra in casa) CAT. PIET. Fanciulla singolare,

Io vuo vegliar su lei quinci nascosto. (si ritira)

#### SCENA VIII.

GRITZENKO alla testa di una truppa di Calmucchi.

GRIT. Nessun, compagni. Entriam.

Noi siam quà. Coro

GRIT. E CORO Massacriam, devastiam, saccheggiam. Dei vasti deserti

L'Ukrano guerrier.

Si spande qual lampo Del turbo forier.

Strage e morte

Segue il forte,

Sta nel ferro il suo poter.

Tutto langue.

Tutto è sangue, Tutto cede al suo voler.

Degl'incendi alla vampa terribile Fra ruine, fra pianti e terror

Si riempie di gioia terribile

E col sangue ne spenge il furor. Col nostro acciar

Saprem tutto acquistar.

A noi bottin, A noi donne e buon vin:

A noi dell'or,

O morte, stragi, orror.

Cocente altra fiamma Nel seno ci sta;

Prostratevi, o donne, Chiedete pietà.

Sia cacciato Sia fugato

Lo spavento ed il dolor,

Dolce affetto

Gli arde in petto,
V'offre amore il vincitor.
Ma voi, cinte di muro incrollabile,
Paventate nemiche città;
Dell'Ukrano la man formidabile
Di voi tutte un deserto farà.

Col nostro acciar Saprem tutto acquistar. A noi bottin,

A noi donne e buon vin : A noi dell'or,

O morte, stragi, orror.
(Mentre stanno per entrare nella casa di Giorgio, appare
Cat. vestita da zingara con un tamburino in mano; al
di lei aspetto i Calmucchi retrocedono sorpresi).

CAT. Fermate, ola — fermate. (sugli scalini della casa)
Della mia voce al suon tutti tremate.

Son'io la suora vostra, l'indovina. È sacra questa terra : rispettate Le ceneri di Wlasta, madre mia.

Coro È dessa, è dessa! La nostra suora!

CAT. Wlasta la santa che l'Ukrania adora!

Entrate, sì, ma guai Se alcun scordasse mai Il rispetto dovuto ai sacri lari. Anatema sovr'esso, Onta, e miseria e morte.

Ma se l'ostello

Che asil gli dà
L'ospite ognora
Rispetterà,

La suora giuliva
Con fiori e con suoni,
Con balli e canzoni
Onor gli farà.

Graditi intorno echeggiano Di nostra patria i cantici.

A me fratelli, A me correte, Felice v'udrete Predir l'avvenir.

Tu, poch'anzi contadino, (osservando la Vuoi sapere il tuo destin? mano a Grit.)

Militare diverrai

Nella guardia dello czar, Là ben presto ti farai Caporale dichiarar.

Qual fortuna aver potrai
Ho saputo indovinar,
Se possente, il tuo valor
L'innocente assista ognor.

Coro Qual genio! oh portento!
Predici al momento.
Di noi che sarà.

(Cat. esce cantando e danzando, tutti la seguono).

#### SCENA X.

Giorgio e Prascovia, indi Caterina.

Gior. La van seguendo, evviva...
Tu corri da tuo zio.

lo m'affretto alla chiesa. Vo a far che per le nozze

Sia tutto pronto e lesto. (abbracciando Pras.)

Pras. Bada ai cosacchi, bada ben, ti dico. Gior. Meglio, altrettanto preso dal nemico.

#### SCENA XI.

#### CATERINA, indi PIETRO.

CAT. Alfin son lungi, or respirar poss'io.

PIET. Qual sangue freddo! quale ardir! (da se)
Seguito ho i tuoi comandi. (a Cat.)

CAT. Ebben, or son di te più sodisfatta.

Se tu tenessi a lato ognor qualcuno Che t'impedisse far delle pazzie. (Piet. fa un atto Non ti stupir! di sorpresa).

Non ti stupir! di s
PIET. Di nulla io mi stupisco!

Ma pria di te nessun mi volse ancora

Committee Company

18 Cat.

Un tal linguaggio.

E questo sol mi prova

Che un amico non hai. Tu dici il ver, non uno.

PIET. Tu dici il ver, non CAT. Ed io?

PIET. Tu m'hai respinto...
CAT. Come sposo, veduto i tuoi difetti,

Ma non come un amico.

PIET. Ah! grazie, grazie; io son tanto infelice!

CAT. Veggiam, raccontami i tuoi casi.
PIET. Tutti?

CAT. Sì, tutti; credi forse

Che dare io non ti possa un buon consiglio?

PIET. Anzi il contrario io credo.
CAT. Qual fu la patria tua?
PIET. In Mosca io venni al di.

CAT. E il padre tuo? mi di' Qual'era il suo mestier?

PIET. Il suo mestier? ma... quel che faccio io stesso.

CAT. Fu dunque un legnaiol?
PIET. Oualche possesso

Ei certo aveva, e nel mancar di vita.

CAT. La sua casa?

PIET. Ostel cadente

E ch'io dovrò ben presto Restaurar.

CAT. Demolir. Fia meglio ancora, Per poi di nuovo tutto edificar.

PIET. Io pur così pensai.

Ma, ohime! che ognor di ostacoli Sparsa ho la via. — Ah no! — Nol potrò mai.

CAT. Or che diss'io? No, tu non sai voler,
E questa è mia virtù,

Chè il volere è poter.

PIET. E credi tu?
CAT. Che il voler sia poter.

PIET. Che dici mai?

CAT. Per quello che a me

Per quello che a me sembra Tu non sarai che un povero operaio. PIET. Io non sarò che un povero operaio?
CAT. Ed io pur vuo' che altr'uom per me tu sia.

PIET. Dici tu il ver?

CAT.

Qualcosa di più grande E fia così perch'io lo vuo'.

PIET. Cat. Tu il vuoi? Sì, perchè il vuo': che il voler è poter.

PIET. E credi tu?

CAT. Che il voler sia poter.

PIET. Al suo dir securo e altero

Al suo dir securo e altero
D'alto orgoglio batte il cor;
Quel suo spirto ardito e fiero

Sveglia in me rispetto e amor.

Cat. Vuoi tu che all'affetto

Per te s'apra il core ? Ottien col valore Un segno d'onor E tua questa mano

Pier. Per sempre sarà.
Io vuo' che all'affetto
Si schiuda quel cor,
E mia quella mano

E mia quella mano Per sempre sarà. Svelato è il mistero.

CAT. Svelato è il mistero, Tu sai come devi Sommesso e sincero Mertar la mia fe'.

PIET. A te mio bel tesoro
Io l'avvenir dovrò,
Se cingerò l'alloro,
Per te lo cingerò.
Dei sensi tuoi memoria

Saprò serbare ognor, Ed io dovrò la gloria Al mio primiero amor.

GAT. In mezzo alle squadre
T'attende la sorte,
Mel disse la madre
Che all'ara consorte
D'un forte — ne andro.

20

Ebben, tal sarai. Sì tale sarò.

PIET. Si tale sarò.
PIET. E CAT. Al suon della tromba

Che fiera rimbomba Di guerra al fragor, In mezzo alle palme Giurarsi nostr'alme

Dovranno l'amor.

CAT. La mia man promessa è a te.

PIET. La tua man promessa è a me. Cat. Sempre tua sarà mia fè.

PIET. Sempre mia sarà tua fè. CAT. Va', prendi a divisa

La gloria e l'amor.

Piet. Sarà mia divisa La gloria e l'onor.

(esce)

## SCENA XII.

GIORGIO, PRASCOVIA e CATERINA.

Gior. Evviva il matrimonio!
Senza stenti alla fine è tutto in pronto,
Furo avvertiti i testimonii, e ancora
Lo zio Rainoldo e tutta la famiglia,

E fino i suonatori

Ch'or or verranno a prendere lo sposo.

CAT. Andiam, ti sbriga.

Pras. Intento io vuo' contarti un'avventura; (a Cat.)

L'innamorato tuo, Il vecchio borgomastro,

Con aria di mister questo biglietto Pregommi a consegnarti. (dà la lettera a Cat.)

CAT. (passando la lettera a Pras.)

Ecco, leggi, per te non ho segreti.

Pras. Oh ciel! (apre e legge la lettera)

CAT. Che avvenne?

PRAS. « I Cosacchi hanno imposto nuove leve (leggendo)
Sopra questo villaggio. »

CAT. Ebben?

PRAS. « Se tu non trovi a Giorgio un cambio. . . »

CAT. (togliendole la lettera di mano e terminando di leggere.)

« Qual soldato dovrà partir stascra. »

PRAS. Partir ! questa è un'infamia, (piangendo)
Un caso atroce! Un giovine sull'atto
Di prender moglie!...

CAT.

PRAS. Il matrimonio almen fosse già fatto!
Ahi qual tormento! — ahi qual dolor!

Asi.

Ahi qual tormento! — ahi qual dolor!

Scoppiar mi sento — in seno il cor.

Ahimė sperare — che più non so;

Sposa all'altare — giammai ne, andrò.

CAT. Fanciulla andiam — ti calma orsu, Sarai tu sposa — non pianger più.

Pras. Che dici mai? — mi sposerà?

Cat. All'ara andrai — ti sposerà.

Ed aver per un'ora

CAT. Il congedo ei potrà?
Non temer, per un'ora
Il congedo egli avrà.
Il borgomastro io credo
Tal grazia accorderà.

Pras. Soave parola
Che tutto consola
L'ardente mio cor!
Sia tregua alle pene,
Chè i voti l'Imene
Compisce d'Amor.

Ma quel lasciarsi Trascorsa un'ora Sarà, me lassa l Più crudo ancora

Ahi qual tormento! — ahi qual dolor!
Scoppiar mi sento — in seno il cor!
Or via raffrena il pianto,

Noi farem d'ottener ch'ei resti qui Del tempo ancor.

Pras. Ma pur?... Car. Cinque o sei dì.

PRAS. Ah nò, che è poco ancor.
CAT. Ebben, se fosse

La settimana intiera?

PRAS. Come ?...davver?...l'intera settimana ?...

Ah mia diletta suora...

CAT. E perchè piangi sì, che mai t'accora?

Ahimè! — se la domenica Lasciarmi egli dovrà

Per noi qual duol sarà?

Regger non sò, Per tal sciagura Di duol morrò.

CAT. Ebben...quindici dì.
PRAS. Ah! ne ringrazio

Ah! ne ringrazio Dio. Il tempo avremo allor....

CAT. Di che?

PRAS. E CAT. Quindici giorni

Alla buon'ora, Per chi s'adora Son l'ayyenir.

Pras. Malgrado mio, ma perchè piango ancora?

Cat. Malgrado tuo, ma perchè piangi ancora?

PRAS. E rido.

CAT. E ridi.
PRAS. Suora mia confido in te.
CAT. (Madre, ah tu, soccorri a me!)

CAT. Non ti scordar quindici giorni soli. Pras. Non più?

CAT. No, Giorgio allor pel reggimento

Dovrà partir e rilevare il cambio.

PRAS. Ma come un cambio a lui noi troveremo?

Un ne conosco a lui pari in figura,

Che l'uniforme militar non teme: Tosto corro a parlargli.

PRAS. Ma se tu qui non sei per gli sponsali?
CAT. Ti giungerò alla chiesa.

Ti giungerò alla chiesa.

Ecco il corteggio. Addio! (Cat. esce)

#### SCENA XIII.

RAINOLDO, PRASCOVIA, Suonatori, Garzoni e Fanciulle che fan corteggio agli sposi. I suonatori accordano i loro strumenti e vanno a porsi sulla scala che conduce alla casa di Giorgio.

Coro Nuzial vesta — ti rivesta

O il più bel d'ogni marito,

Ti fà invito — a suon di festa

Coi congiunti l'amistà. Scendi ed apri, chè l'amore

Pien d'ardore — or batte quà.

RAIN. Antico è stil che attendere

Si faccia il fidanzato Di nozze il primo dì.— L'emblema è questo...

Pras. Di che?

RAIN. Per far comprendere

Che il comandar fu dato

A lui soltanto qui.

Pras. Ma dell'uso egli abusa, È questo un vero scandalo.

RAIN. E allor la fidanzata

Intuonar dee degli avi nostri il canto Perch'ei s'affretti a comparirle accanto.

Lo sai tu? Senza dubbio,

Pras.

CORO

E qui noi tutte lo sappiam.

RAIN. Ebben l'intona allor.

Pras. Già batte l'ora

E in sua dimora Perchè lo sposo

Sì tardo ancor si sta? La dolce sposa

L'attende ansiosa:

Giunta al convegno Di lui più pronta è quà.

Ella potria

Farsi adirata,

Sì, tutte.

RAIN.

Ei ne saria Dolente allor. Attender tu noi dei,

Deh vien sposo gentil, deh vieni a lei.

La danza è presta E quà s'appresta Dei tigli all'ombra Ognun lieto a ballar.

La folla è grande Che quà si spande,

> I danzatori Non ponno a noi mancar

Non ponno a noi mancar. Qualcun potrebbe

Prendergli il loco, Ei ne saria

Dolente allor. Attender più non dei,

Deh vien, sposo gentil, deh vieni a lei.

Perchè lo sposo Attender fa?

Troppo è ritroso, Troppo si sta.

Or che si aspetta Fretta non ha? Egli ha nel seno

Di gelo il cor. Io tutto pieno D'ardente amor

Volando a lei Direi — son quà.

#### SCENA XIV.

Giorgio, comparendo in maniche di camicia in cima alla scala, e detti; indi Caterina.

Gior. Eccomi, amici miei,

Di grazia, un solo istante. Io la mia veste Indosso tosto e poi

In breve io scendo a yoi. (entra in casa)
(In questo istante passano al fondo della scena e al suono

(bevendo)

del tamburo le reclute condotte da dei soldati; salgono il molo da dove devono imbarcarsi. Suono di marcia).

GORO DI SOLDATI Soldati andiam.

Lieti marciam, Intrepidi a pugnar. Premio al valor C'attende onor.

C'attende onor, Corriamlo a meritar.

Di guerra al suon voliamo alla vittoria Morte sfidiamo ad acquistar la gloria.

PRAS. E GIOR. Mi batte il core

Di speme e amore, » Sarem felici alfin.

RAIN. E CORO DI SUONATORI. Amici orsù

Facciam glu glu,

Beviam, questo è buon vin. (Si odono suonare le campane della chiesa.)

RAIN. Batte l'ora, alla cappella

Sposi felici il buon pastor v'appella.

Tutti s'inginocchiano sul davanti del Teatro.' Le donselle collocano sulla testa di Prascovia la corona ed il velo da nozze, altre sue compagne le legano un mazzetto. In questo tempo Caterina ravvolta in un ampio mantello sale in mezzo ad altre reclute sul molo. Ella attentamente osserva Prascovia, Giorgio e gli altri)

CAT. Ognor sovr'essi vigile

O madre abbi il pensier.
Io resto in duolo e in lacrime
Ma adempio il tuo voler.
Pria di salir fra gli Angeli
Dicesti o madre a me,

Guida il fratel, proteggilo, Felice, o madre, egli è.

(Caterina monta sulla nave, e Ciorgio abbracciando Prascovia, si dirige con gli altri verso la Cappella; ma non vedendo Caterina si arresta, e Prascovia gli fa cenno che ella gli raggiungerà alla chiesa. Tutti vi entrano.) CORO DI SOLDATI. Cessi deh cessi il pianto

Ma lieto alla tua bella

ia neto ana tua bena

L'eco ripeta il canto D'addio del marinar.

CAT. (sulla nave che s'allontana).

Vascel sulla tua sponda
Giulivo or suoni il canto,
Ripetan l'aura e l'onda
L'addio del marinar.

(Caterina invia un ultimo addio a suo fratello che non la vede, e la nave sparisce. Cade il sipario.)

FINE DELL'ATTO PRIMO.

## ATTO SECONDO.

Campo russo; delle tende in fondo. A destra e a sinistra soldati di differenti arme, aggruppati diversamente. Fasci di fucili, carri con cannoni ec., ec.

#### SCENA I.

All'alzarsi del sipario tutti si trovano danzando. Le danzatrici sono vestile parte da reclute, parte da tamburini. Le coriste (circa due terzi) son vestite ugualmente.— NATALIA, EKIMONNA, ed altre vivandiere passeggiano pel campo o ballano con i soldati. ISMAILOFF e GRITZENKO.

GRIT. Danzammo assai,

(avanzandosi)

Basti per or. Più dello schnick il ballo dà alla testa.

Or miei bravi compagni Si canti una canzone.

Cosacco, a te sta il cominciar.

Ism.

Senza ferir qui la modestia mia Io posso, credo, dirvi o Caporale

Una strofa gioviale Fatta in onor della cavalleria.

(Avanzandosi in mezzo degli usseri che lo circondano).

Bel cavalier che intrepido

Si slancia sul corsiero Col ferro formidabile Sfidar può il mondo intiero. Già squilla il suono,

Fra l'armi ei sta; Non dà perdono, Non ha pietà.

Trema ciascun del suo temuto acciar Al fiero lampeggiar.

S'invola ognun del rapido Cavallo al galoppar.

Ma il cavalier terribile
Per l'armi ed il valore,
Gentil, non sdegna i facili
Trionfi dell'amore.

CORO

GRIT.

CORO

GRIT.

Galante e bello Ferisce i cor, Egli è il modello Dei seduttor.

Ei ride della timida beltà E amor gli giurerà;

Ma questo amor volubile Con lui s'involerà.

GRIT. Alto là. Questa strofe offender parmi (avanzandosi)

L'onor del Reggimento Dei prodi granatieri. Io difenderlo vuo'

Da bravo caporale Intuonando un guerrier canto leale.

Coro Egli ha ragion.

GRIT. (indirizzandosi a Cat. ed ai coscritti a cui fa fare Pesercizio).

Su via, bravi coscritti.

Un po' d'arte adoprate

Per manovrar almen con maggior grazia.

Tutti udite, Attenti quà,

Il codice guerriero

Del russo granatiero.
(Nel tempo del ritornello della canzone, le danzatrici vestite da reclute fanno l'esercizio comandate da Grit.)

Granatiere moscovita

Vuo' col canto farti onor; Niun ti vince, niun t'imita Nella grazia e nel valor.

Niun ci vince, niun c'imita

Nella grazia e nel valor. Quando ferve la battaglia

Sei beato in mezzo al foco, E le bombe e la mitraglia Son per te scherzevol gioco.

E le bombe e la mitraglia Son per noi scherzevol gioco.

Soprattutto è con le belle, È sian pur le più rubelle, Che il galante granatiere

Tutto spiega il suo potere. Colle belle il granatiere Tutto spiega il suo potere.

Coro

GRIT.

CAT.

No per lui non v'ha rigore Che stancar possa l'amore. Fonde il ghiaccio con l'affetto

Che gli brucia in mezzo al petto. CORO Fonde il ghiaccio con l'affetto

Che gli brucia in mezzo al petto. (S'avanza Cat. con le reclute, tutti col fucile in spalla e si schierano a dritta del teatro. Grit. comanda loro due o tre movimenti. Natalia ed Ekimonna vengono ad offrir le loro bevande alle reclute. I soldati di altra arma si sono a poco a poco allontanati. Caterina ha posto il suo fucile a sinistra e si è assisa a piè dell'albero che è in mezzo della scena. Gritzenko passeggia avanti eindietro e sembru esaminare attentamente Caterina.)

#### SCENA II.

# CATERINA, NATALIA, EKIMONNA e GRITZENKO.

CAT. Ben arduo è il mestiero!

NAT. Sì, duro assai per un nuovo coscritto! Giovin soldato, vuoi qualche rinfresco?

Grazie, gentil fanciulla:

NAT. È la sete che manca? Ovver la borsa?

EKIM.

Ebben, vi farem creditor NAT.

EKIM. A un giovine sì bello, con piacere. Perchè quel Caporale (da se, guardando Grit.) CAT.

Si fissa in me lo sguardo? Di me qualche sospetto

Avrebbe per azzardo? (Alle due Vivandiere che le offrono da bere).

Grazie, ma il conto alfin convien saldare.

NAT. D'un così bel garzone (scherzando)

I debiti adempir può sempre un bacio. Un buon equivalente.

(ridendo) (da se) Ma il vecchio Caporal sempre mi guarda,

S'io ricuso fe nascer dei sospetti.

30

EKIM. Sta ancor in dubbio!

CAT. (baciando Nat.)

No, non prendo nulla

E pago innanzi tratto. (baciando due volte Ekim.)

Exim. Come! pagate il doppio!

NAT. Soldato generoso!

EKIM. Render vi devo il resto?

CAT. (quardando nel fondo della scena).

Ah! no: v'hanno chiamate!

(Le due Vivandiere escono a corsa e ridendo).

#### SCENA III.

GRITZENKO e CATERINA, che va canterellando un'aria.

GRIT. Qual aria canti là?

CAT. La marcia sacra.

GRIT. Non è permessa.

CAT. È la marcia del czar.

GRIT. Non è permessa, io dico.

Il nostro Colonnello ha comandato Che niun la canti o suoni.

T'avvicina, o Coscritto, e ben mi osserva.

(A Cat. che ostenta avanzarsi brutalmente).

Non son uom da disprezzare, (guardandosi con Svelto io sono in ogni affare. compiacenza)

Pien di vita e di salute Con le braccia nerborute: Occhi ardenti, pelo biondo,

Uom di garbo, grasso e tondo. Non v'è donna che resista A'miei sguardi alla mia vista.

CAT. Non dico di no.
GRIT. Inver non son spiacevole,

Malgrado il mancamento della barba, Che, per san Sakinka!

Fui costretto a tagliare. (con astuzia)

Con man spedita Tagliomi in fretta La proibita Barba diletta.

Barba diletta. Con gran talento All'opra stetti, Ho raso il mento....

(Con astuzia e mostrando i suoi enormi baffi.)

Ma, due baffetti!
CAT. Che avete caporal? perchè tenete

In me sì fissi gli occhi?

Grit. Perchè tu mi richiami alla memoria

Una giovin, vezzosa cantiniera

Che già vidi in Finlandia

Non lungi da Wisborg. Car. Ell'era mia sorella.

GRIT. La causa ora comprendo

Di tanta somiglianza.... Profetessa sapiente!

Fu lei che mi predisse

Ch'un di sarei montato a caporale Della guardia imperial. Non men di questo!

CAT. E guadagnate al giorno sei copecchi.

GRIT. Assai più...dieci...venti

Per ogni sera, e fin trenta, quaranta.

CAT. Per qual fortuna, amico?

GRIT. Se lo brami saper or te lo dico.

Un giorno io mi lagnava

Dell'ordin singolare Del czar, che di tagliare

La barba comandò. Un ufficial m'intese

E disse, egli è dei nostri; Poi per la man mi prese E un foglio mi donò. Il foglio ho ricevuto,

Ma nol lessi.

CAT. Perchè ?
GRIT. Perchè legger non sò

CAT. GRIT. Perchè legger non sò. È giusto. E che ne feste? Quel foglio contenea Venti monete, e queste

Son qui, serbar le vuò. Ma l'indomani sera

Quell'ufficiale istesso,

Districtly English

Passando a me d'appresso

Così mi favello: (imitando la voce autorevole Hai l'ordin tu compiuto? dell'uffiziale). Per quanto io l'ho potuto. (imitando la sua E trenta altri copecchi risposta a voce umile) In man mi sdrucciolò.

E ieri ancor quaranta,
E infin la copia è tanta,
Che, per san Nicolao!

'Ve porli or più non sò.
(mostrando il suo borsellino).

O quanto è dolce il suono dei quattrini!
Or qui guardate quanto son carini.
L'oro a lodar non trovo la parola
A tutti esso fa far la capriola.

CAT. Ma voi serbate il foglio?

GRIT. Senza dubbio.
CAT. Avete torto. Esso occupa del posto.

GRIT. È vero. CAT. Io dunque il leggerò per voi.

(togliendogli il foglio di mano).

GRIT. Ebben, che dice il foglio?

GAT. Si ricompensi il Caporal Gritzenko.

GRIT. Ecco una chiara prova Ch'è inutil la lettura. lo già l'aveva

Ch'è inutil la lettura. lo già l'aveva Indovinato. CAT. (leggendo a parte) Ma che mai discopro?

 « Per ciascun soldato che potrai Trar nel nostro progetto
 Dieci copecchi avrai. » (pensierosa)
 Ma qual progetto!

GRIT. In guardia,

Il nostro colonnello.

Presenta tosto l'armi. (Cat. presenta l'arme.)

#### SCENA IV.

YERMOLOFF e seguito d'Ufficiali.

YER. Caporale, va dunque tutto bene? GRIT. Si, colonnello. YER. Previeni il capitano che fra poco

AND CARAGO

Il generale in capo Passerà la rivista in questo loco. (Grit. esce)

#### SCENA V.

YERMOLOFF e Uffiziali.

4º UFF. Ebben? quai nuove rechi? YER.

Un editto del czar a noi diretto. 2º Uff.

Caso strano, finor quasi ignorati, Appena ci nomò fra'suoi soldati.

1º UFF. Ne mai ci fe l'onor di sua presenza.

2º UFF. Ma che dice l'editto?

YER. Sommette l'ufficial come il privato Alla pena servil.

4º UFF. Esser non puote ! Ma se pur fosse che fareste voi? YER.

Che faremmo? lo dica ognun di noi. 2° UFF.

Coro Assai la nostra fronte (con indignazione)

Gl'insulti ricoprir ;

Del czar l'orgoglio e l'onte

Più non possiam soffrir.

Su noi, crudi piombarono I ferri del carnefice

Nè femmo un detto udir ;

Ma pena vil subir?...

Giammai, no, pria morir.

(Rullo di tamburo. - Uffiziali e soldati corrono a porsi a rango. Compariscono il generale TCHÉRÉMÉTEFF, che viene dalla destra, e passa avanti i soldati).

S'inalzi, ondeggi all'aere L'insegna della gloria,

Le trombe intorno echeggino Un inno alla vittoria.

Tra i rischi uniti e intrepidi

Voliamo a trionfar. (Il Generale si allontana) A voi Strelitz magnanimi

Cui spense iniquo acciar.

Sorgete dalle ceneri Vostr'onte a vendicar.

Non merita perdono

Chi mai non perdonò,

Troppe le maechie sono Del sangue ch'ei versò.

(Rullo di tamburo. — Ritorna il Generale). S'inalzi, ondeggi ec. ec.

(Il Generale parla in segreto a Gritzenko poi esce.)
GRIT. Andiam, presto, sbrigatevi. (ai soldati

(I soldati si occupano ad erigere una tenda)

## SCENA VI.

CATERINA avvicinandosi a GRITZENKO.

CAT. Che cos'è Caporale ?

GRIT. Si tratta d'una tenda

Che il nostro General vuole inalzare Per due belli ufficiali che qui aspetta. Ho l'ordine di por tre sentinelle

Intorno a questa tenda.

CAT. Tre!
GRIT. (bruscamente) Silenzio!

In fronte della tenda tu! (ad un soldato) A manca tu... (ad un altro). A destra tu! (a Cat.)

Quest'è l'ordin di guerra. Cat. (ridendo agli altri soldati)

O che sciocco!
GRIT. (bruscamente) Silenzio!.

Non pensare, non parlare, (con importanza)

Ubbidire e ben marciare, Sempre pronto a fiera tresca Questa e vita soldatesca. Marche.

(Si volta marciando e tutti i tre partono con lui, marciando militarmente, ecceltuato Caterina che si vede qualche volta andare e tornare dal casotto alla tenda e viceversa).

#### SCENA VII.

TCHÉRÉMÉTEFF, PIETRO, DANILOWITZ: due Aiutanti entrano nella tenda, e Caterina.

TCH.. Come? Già qui son giunti gli ufficiali (salutando) Che annunciati mi furo? A stento il credo.

PIET. Per voi come per tutti

Qui altrimenti non son che il capitano.

TcH. Obbedito sarete.

PIET. Ho udito dir che in questo reggimento Regna uno spirto di rivolta, È vero?

TCH. Falsi rapporti sono.

PIET. Non ostante ho pensato alla difesa.
Aspetto da Tobolsk un reggimento

Di granatieri. È giunto?

TCH. No, Sire.... capitano. (correggendosi)

PIET. D'una truppa di Tartari fedeli

Attendero l'arrivo. Ne udiste puove?

TCH. Niuna, capitano.

PIET. Presto dunque a cavallo, (ai due Aiutanti)

Domani le due squadre

Esser qui denno, il voglio.

(Con un gesto fa cenno agli Anutanti di partire).

(a Dan.) Or buona sera

Alle cure, agli affari. A cena andiamo. (a Tch.). Nel giunger qui ho veduto due fanciulle Col baril sulle spalle,

E l'aspetto di due belle guerriere. Son venditrici di liquori al campo.

TCH. Sen venditrici di liquori al campo.

PIET. Falle venir, ci mesceran da bere. (a Tch. che esce)

# SCENA VIII.

CATERINA, PIETRO, DANILOWITZ.

PIET. Ebben, che dici della tua fortuna?

DAN. Comincio ad avvezzarmi;

Ma poco fa la testa andava in giro.

PIET. Forse ancor più stasera Ti potrebbe girare, Peiche tu non sai bere.

DAN. Eppur non è ch'io manchi di studiare.

PIET. Ebbene a questa mensa

Ove il buon vin c'invita, Ti fo disfida a bevere.

DAN. Accettato.

PIET: Dunque andiam, la battaglia incominciamo-Ban. Beviam da gran signor.

DAN. Beviam da gran signor.

No...da soldato.

Merrua Soluator

PIET. E DAN.

36

Viva dell'orgia L'ebra follia,

Per lei s'oblia

Ogni dolor. (prendendo una bottiglia)

Vien mia diletta Incantatrice,

Render felice

Mi puoi tu ognor. (bevono e mangiano) CAT. (a sinistra al di fuori della tenda, ascoltando)

Che cosa mai succede

Là sotto al padiglione?

Qui già nessun mi vede... (osservandosi Mi tenta l'occasione. intorno)

(Avvicinandosi alla tenda e cercando di aprirla un poco) So bene che un soldato

In fazione appostato

D'aver curiosità Non ha la libertà.

Ma in fede mia quando il soldato è donna Senza dubbio in tal caso

Permesso sarà. Io vedo un ufficiale. . . (guardando da una fenditura Oh ciel! Danilowitz della tenda)

Tempo fà pasticoiere. E presso a lui.... Gran Dio! mi reggo appena....

Pietro !... di capitano in uniforme...

Sì rapida carriera... Una spalletta d'ore....Ah...certa io n'era.

Eppur il cor Credere al guardo mio non osa ancor.

PIET. Beviam, beviamo ognor.

CAT. Ah, non più dubbio.

Sì pronto a ber, Dev'esser lui davver: Pur non và bene Bever così.

PIET. Di ber più non hai core

E di già d'esser vinto hai gran timore.

DAN. No no, non è così.

La bottiglia finì.

PIET. Un'altra allor, un'altra.

Dan. r Ah ch'io temo per voi, pel capo vostro. PIET. Pel mio capo tu tremi? Ed io volare

Sul tuo questa bottiglia or or farò.

Se tu non obbedisci, Io non perdonerò.

CAT. Sdegnato! È lui davver.

Ma non stà bene Bever così.

PIET. (a Danilowitz che gli ha versato da bere)

Mira come il rubino

Del liquor porporino Scintilla nel bicchier.

Andiam, beviamo amico,

, Al mio primiero amore - a Caterina.

Alla vezzosa, Alla graziosa,

All'amorosa Alla divina Caterina

Oh, non sta male

Bever così.
Se il bevere è colpa
Qui colpa non vedo.
Ch'ei beva concedo

Pel suo primo amor. La sua diletta

Incantatrice, Renda felice

PIET. E DAN. Viva dell'orgia

CAT.

L'ebra follia, Per lei s'oblia Ogni dolor. Vien mia diletta

Incantatrice Render felice

(Si presenta un'altra sentinella)

CAT. Ciel, l'altra sentinella!

Per buona sorte io spero, Che non m'abbia osservata. Per qualche istante qui starò celata.

(Cat. entra nel casotto a manca)

(alle Vivandiere)

#### SCENA IX.

PIETRO E DANILOWITZ nella tenda, EKIMONNA E NATALIA sulla soglia di essa; CATERINA entro il casotto.

DAN. Non so se doppio io vedo, Ma scoprir parmi, come chi direbbe

Due belle Vivandiere.

PIET. Tu vedi chiaro ancora.

E come vi chiamate

Vezzose tortorelle?

EKIM. Io mi chiamo Ekimonna.
PIET. Bel nome!

NAT. DAN.

NAT.

EKIM.

NAT.

PIET.

Io Natalia.

A meraviglia! Non temete di noi, v'avvicinate.

PIET. Graziose vivapdiere

Or siate a noi coppiere.

Qui presso a me venite, ed ambedue

A me versate or quà, Ch'egli più ber non sa.

Presso a te mia gentil vivandiera.

Più si mesce e rimesce. Più la sete s'accresce,

Cantare e bevere

È il vero giubbilo,

Ed il canto con voi non mancherà. Presso a te mia gentil vivandiera

Più divampa l'ardore, Più s'accresce l'amore.

Ognor s'alternane

Entro il mio cor E l'ebbrezza del vino e dell'amor.

E qual canzon bramate?

Romanze?

Ovver ballate? Romanze a me? — Orbò. Io sospiri non vuo', ma più vigore.

EKIM. Del kirsck? NAT.

Del rhum? Sta bene.

DAN. E PIET.

NAT. E EKIM. E noi ne abbiamo quà.

PIET. E DAN.

E attenti ognun di noi v'ascolterà. NAT. E EKIM. Sui vecchi spaldi del Kremlin

Due fier Cosacchi a pugna andar.

Una bottiglia di buon vin.

Una belta gli fea sfidar.

Fragil, vermiglia una è di lor, Fragil, vermiglia è l'altra ancor-

Ma chi di due la vincerà?

Solo l'acciar deciderà.

Vecchio sergente ivi arrivò E tal-consiglio a lor donò.

Giocate ai dadi, in carità,

 E la bottiglia e la beltà. Prudente è il farlo, ei dice lor,

Di ciò non v'è cosa miglior.

Disser, và ben; si giocherà,

La sorte sol deciderà.

Non più battaglia; egnun di lor Felice fu qual vincitor.

Ma il vincitor della bottiglia

Non invitò l'amico a ber, L'altro però, o meraviglia

Il cambie offri con gran piacer. Un granatier che merta fè

La bella storia a noi narrò!

PIET. E DAN. Graziosa storia è questa affè, Giammai scordarla io non saprò!

(La seconda sentinella s'allontana. Caterina esce dal ca-

sotto e si accosta alla tenda).

Ei s'allontana alfin. Va ben, va bene. CAT.

Fanno in due cotanto strepito,

Che si battano ho timor. (quarda da una fenditura) Giusto cielo! Son quattro.... A quest'oltraggio

Sciolto è il vincolo d'amor.

NAT. Cessate. 40

PIET.

Eh via.

EKIM.

Cessate.

DAN. Calmate il vostro ardor.

NAT. E EKIM. SI cessi alfin lo scherzo,

Troppo volubil siete; Mai posseder potrete

Nè la mia man nè il cor. Nulla a temer mi resta,

Conosco a prova il mondo, Il mie saper profendo

Mi salverà l'onor.

PIET. E DAN. Oh qual soave scherzo! Viva d'amor la face,

Che instabile e fugace Solo un di brilla e muor. Beltà, voi che nel mondo Regnate, ah rispondete

A quel desio profondo Che ne tormenta il cor.

CAT. Tutto finì. Quest'onta

Libera omai mi rende. Lo sdegno il cor m'accende, Dall'odio è vinto amor.

Della vergogna un segno Saprò destargli in volte, Se porga il Cielo ascolto Al giusto mio furor.

## SCENA X.

Comincia a sorgere il giorno.

GRITZENKO alla testa di una ronda, mentre ISMAILOFF, entra nella tenda a destra.

Ism. (presentando una lettera)

Al Capitano Pietro, il Generale.

PIET. (alquanto ebbro)

Prendi, (a Dan.) leggi. Che mai potrà voler?

Inconcepibil sembra. DAN. (dopo aver letto) Venite...

PIET. Io sto ben quà.

DAN. Resta e veglia su lui. (ad Ism.)

(Dan. esce sollecitamente per la destra col soldato, lasciando Pietro solo con le due Vivandiere. Frattanto Gritzenko e la sua pattuglia, dopo aver levata la fazione, ritornano a sinistra incontro a Caterina).

GRIT. Il caporal fedele al suo dovere Or viene a rilevar la sentinella.

Or solo egli è.

CAT. GRIT.

Che veggo? Un soldato indiscreto

Ha l'ardir di spiare i suoi Maggiori! Giovin soldato.

CAT. · Ebben?

GRIT. Spirata è l'ora, Vengo a cambiarti

CAT. No, partir non vuò.

GRIT. Andiamo, orsù. Partir dei tu.

CAT. Partir ?

lo resterò dovessi or qui morir.

GRIT. Ma la consegna? CAT. Io non la curo.

GRIT. La disciplina?

CAT. lo la derido. La punizione? GRIT.

Che importa a me? CAT.

Di lei mi rido Come di te. (qli dà uno schiaffo). (Grit. caccia un urlo. Alla sua voce molti soldati arri-

vano in scena). Tutto finì. Quest'onta ec. ec.

NAT. E EKIM. Si cessi alfin, lo scherzo ec. ec. PIET. E ISM. Oh qual soave scherzo. ec. ec.

GRIT. Oh qual mortale oltraggio! lo soffoco di sdegno!

Schernito a questo segno!

Non reggo al disonor! Ma questo grave insulto-Esser non deve inulto:

Olà, che ognun secondi

Il giusto mio furor.

42

CORO Sì, questo grave insulto

Restar non deve inulto, Ognun di noi secondi

Il giusto suo furor.

EKIM. Ebbene, che cosa è questo fracasso?

(Essendo la tenda aperta si vede Pietro a tavola col bic-

chiere in mano).

GRIT. Che vedo? un capitano. È quel ch'io cerco.

PIET. Ancora un importun! Da me che brami? Ti spiega, ma fa'presto.

GRIT. E che uno schiaffo diede
A me suo caporale dalla collera).

Un soldato comune. PIET. Sia tosto fucilato.

CAT. Ah! (con grido)

GRIT. Avanti, avanti. (ai soldati che circondano Cat.)
CAT. (a Piet.) Ah Pietro! (inginocchiandosi)

Ah! madre fa'che la mia voce arrivi Entro il suo cor. Ah Pietro riconosci

Sei tu?... (ridendo e non conoscendo Cat.)

Le mie sembianze...guarda...

PIET. CAT. PIET. CAT.

PIET. Sia toste fucilato.

Ahimè! dal vin scaldate Ei non mi vede, non mi sente. Oh sorte!

Silenzio 1

Ebbene io morirò, ma ti rammenta Che sei tu quel che mi condanna a morte.

(I soldati trascinano via Caterina. Pietro alle ultime parole di essa si è alzato da sedere, e facendo scorrer la mano sulla fronte come per riaver le sue idee, passeggia alquanto riavuto e si fa innanzi gridando)

PIET. Alto là! (Ekim. e Nat. escono)
GRIT. (che era stato presso la tenda al di fuori mentre i
soldati conducevano via Caterina).

Qual è il vostro comando, o capitano?

PIET. Quei tratti....quella voce....

E sovra tutto quegli estremi accenti! Và, corri: quel seldato

Qui presto riconduci, od in prigione!...

GRIE. Sakinka! qui non chiedesi ragione! (parte)

# SCENA XI.

Danilowitz e detti.

DAN. Il vostro generale (frettolosamente) Di nulla più risponde. È certo omai

Che al punto dell'attacco una rivolta

Dovrà scoppiar !

PIET. Rivolta !... attacco !

DAN. Ignoto De'capi è il nome, e della trama il filo.

Che importa? ora si tratta PIET.

Di lei, di Caterina!

DAN. Caterina ! (maravigliato)

PIET. L'immagin sua comparve agli occhi miei

E alla ragion mi rese.

## SCENA XII.

GRITZENKO e. detti.

PIET. (andando verso il caporale che ritorna) Ebbene?

GRIT.

Capitano! \*\* PIET. Il giovine soldato? GRIT. Al momento arrivai

Che caricando stavano i fucili.

Ei tranquillo scriveva,

Perchè quell'uom conosce la scrittura Più che la disciplina.

PIET. GRIT.

E poi? t'affretta. Deh ! fermate, gridai;

E qui lo conduceva, Allor che visto un fiume a noi vicino, Di sdrucciolarmi in mano questa carta

Prima gli venne fatto. Or mentre io la guardava

Nell'acqua si slanciò, E come i pesci fanno A nuoto se n'andò.

E fuggir lo lasciasti? .

11

Permettete....

GRIT. PIET. GRIT.

Dammi quel foglio e vanne (strappandogli il folo vo. (da se) Manon importa, glio di mano). lo certo son che il tiro mio fu buono. (facendo

l'atto di scaricare il fucile)

PIET.

Cielo un anello! quel di Caterina!
Più non viè dubbio, è dessa. (legge la lettera)
« Da voi tradita io fui, per sempre addio!
Mi vendico col far la vostra sorte.
Rimesse tosto al czar sian queste carte;
E a voi riconoscente.

Non negherà più niente. »

DAN. (prendendo le carie dalle mani del czar).
Rinchiudon esse i nomi

De'congiurati, Sire, m'intendeste?
PIET. Ah! Caterina non è più!

DAN. (quardando nelle quinte)

Oh ciel! son essi! I capi Della congiura a noi veggo venire.

#### SCENA XIII.

YERMOLOFF con vari Uffiziali, e detti.

YER. Due capitani a noi del tutto ignoti ! Siete voi nostri amici?

Dan. Noi siamo amiei.

YER. E qual novella avete?

DAN. Che il czar qui giunge. Yrs. È tardi.

PIET. No, perchè aspetta onde punirvi meglio...

DAN. Due fidi reggimenti... (interrompendolo)
YER. Ancor son lungi, e abbism qui gli Svedesi

A combattere pronti al primo segno.

DAN. E qual sarà?
YER. Sarà del czar la marcia.

PIET. E che? La marcia sacra? YER. A questo suono

Noi cederemo il campo agli Svedesi E ci unirem con loro.

PIET. Qual tradimento intesi! (da se).

#### SCENA XIV.

ISMAILOFF, Ufficiali di differenti reggimenti, soldati, vivandiere, si precipitano sulla scena, e detti.

CORO (ad Ismailoff che entra precipitosamente con dei soldati).

Oh ciel! che mai recate?

Perchè tanto terror? Narrate, narrate. Scoperta è la trama Da un vil traditor?

Ism. Qual mai temuto evento!

Lo czar, lo czar è quà. Sì, Pletro sul momento

Fra noi, fra noi sarà.

Di morte si dà. Vendetta, terribile

Coro

CORO

DAN.

CORO

D'ognun si farà.
YER. Ah voi parlaste il ver,

Snudiamo insiem l'acciar.

Per lungo tempo inver Nell'ombra e nel mister - da noi s'aspetta

Compiuta la vendetta. Degli oricalchi allo squillo guerriero

Quando udremo echeggiar la marcia sacra, La marcia dello czar; nel campo intero

Fia stretto il suo morir.

Non è ver?

Giurate insiem con me.

Che quel tiran qui svenato sarà. Sì, lo giuriam, qui svenato cadrà.

PIET. Pietoso ciel

Sii tu mio salvator.

Pietoso ciel Sii tu suo salvator.

Pietoso ciel

Ne sii vendicator.
Piet. Tu che vedi degli empi il

Tu che vedi degli empi il furor, Se tu il vuoi, Tronca i miei dì, ma salva il patrio suol.
Cono Questa impresa conforta o Signor.

Sii con noi,

Da quel tiran, deh, salva il patrio suol.

(Si sente dentro la scena a sinistra la banda del reggimento Yermoloff suonar la marcia sacra. I soldati si preparano per uscire. Pietro trattenuto invano da Danilovitz, si slancia avanti di essi.)

PIET. Fermate, olà, fermate:

E qual follia vi fa sì traviar?

Coro Ti scosta, or via, ti scosta:

O vien con, noi quel perfido a svenar.

Pier. E contro il vostro — Imperator?

CORO No più nol fia. — Ma qui cadrà.
PIET. Ab voi cadrete — Pel suo furor.

CORO E che a temere — Ne resta or quà?

PIET. Ascoltate.

Vei che per la vendetta, Sulla patria diletta

Chiamate lo stranier.

E per punir lo czar
D'obbrobrio vi coprite,

La data fè tradite, Vendete il patrio suol?

Al sel mirar del nemico il vessillo Ceda l'odio e il furor

Alla patria, all'onor.

Salviam guerrieri, il suol natio,

A noi l'impoue onore e Dio.

Quando i nemici appressano

E i fieri bronzi tuonano,

Corriam, corriamo intrepidi

A vincere o morir.

Vincitor,

Giuro, allor Di darvi in man lo ezar.

Solo, indifeso, in preda al vostro acciar.

Coro Ma chi sei tu?

PIET. Chi son? Lo czar. Ferile. (scoprendosi il petto)

Coro Noi cadiamo al suo piè.

10

PIET.

Ah figli miei!

Coro Piet. Noi morremo per te.

Coro

Ah figli miei! Son tuoi, o Pietro, il cor; la man, la fè. Marciamo alla vittoria.

PIET. Marciamo a La patria

La patria il ciel ne invita. Fra l'armi, della gloria Onor la via c'addita. Chi pugna per lo czar

Và il cielo a meritar. Il core del guerriero

Risponda al santo appel;
Della sua gloria altero
Vivrà beato in ciel.

Coro

Dio protettor · Sii tu suo salvator.

Ei promette il perdono e l'oblio, Noi giuriam qui per lui di morir!

(Rullo di tamburi Tutti si arrestano sorpresi). Yer. Oh vergogna!

YER.

Dai nemici Siam sorpresi.

Dan. (guardando verso il fondo del teatro)
No, no. Son nostri amici.

PIET. Che fidi al giuramento

Qui vengono a pugnar. Vedete di Tobolsk i granatieri.

#### SCENA XV.

Mentre si vede a destra discendere la banda dei Granatieri di Tobolsk, comparisce dalla sinistra la banda della cavalleria tartara. Ciascuna banda suome entrondo in scena una marcia differente, poi le due marcie si suonano insieme e si eseguiscono nel tempo stesso che si ode la marcia sacra.

CORO DI DONNE Guerrier, su, formidabili-Correte a trionfar. Vincete e i nostri palgiti-Saprete meritar. 48

Non può negarsi il cuore

Al prode vincitor.

PIET. Mirate quà. I Tartari del Don.

DAN. E PIET.

Guerrier, su formidabili
Correte a trionfar.
Chi pugna per la gloria
Pel suo paterno altar

Della celeste patria Và il premio a meritar.

(Il canto è interrotto da un colpo di cannone che annunzia il principio della battaglia)
PIET. Ascoltiam! Della pugna è l'appel.

Ascoltiam! Della pugna è l'appel. Su, marciam per la patria e pel ciel.

Il barbaro nemico
Giuriam di sterminar.
CORO GENERALE. Tutti giuram che intrepidi

Sapremo trionfar. Per lo czar chi da in campo la vita Su nel cielo avrà premio al valor.

FINE DELL'ATTO SECONDO.

# ATTO TERZO.

Magnifica sala nel palazzo del czar. Una grande invetriata tiene tutto il fondo. Ai lati, porte che mettono ai giardini e agli appartamenti interni. Sopra una seedta a manca un accetta e un abito da operaio. Dalla stessa parte un tavolino ricoperto da un iappeto di volluto. con utensili da scrivere.

#### SCENA I.

PIETRO, seduto al tavolino.

Scordar l'immagin sua

Che ognor mi sta d'innante Opra impormi tentai dura incessante Ahimè! tentai ma invan, che al dolor mio

Sol trovai la stanchezza e non l'oblio. Beati i dì che in povertà godea

L'amor di lei - m'era del cielo un don.

Re sulla terra allora io mi credea; lo la perdei — son re, ma un nulla or son.

Ah riedi ed abbandono

Del trono - ogni splendor:

Lo scettro, oh ciel, ti prendi

Ma rendi — a me l'amor. Tu guida al corso di mia navicella

Tu sprone e dardo — a glorioso oprar; Il nord in te veduto avria sua stella

Che un sol tuo sguardo — può gli eroi crear.

Ah riedi ed abbandono ec.

## SCENA II.

DANILOWITZ e detto.

PIET. (scoprendo Dan. sulla soglia della porta)

Entra Danilowitz; t'appressa, il chiedo.

Del mio favor vuò darti un'altra prova, Che pria di te nessuno

E entrato in queste stanze.

Dan. Qui crederei veder il gabinetto (guardandosi in-Del czar, se quella scure e quel vestito torno). Non mi portasse a mente

Di Pietro il falegname.

SA.

PIET. (mostrando la porta a sinistra)

In questo loco ascoso del palagio Osserva.

DAN. Che mai vedo? l'officina

Del czar, quando in Finlanda, Non lungi dall'asil di Caterina...

PIET. Trista memoria e sola

Ond'ama il cor nutrirsi.

DAN. Ecco la mia bottega. Il pasticciere (sempre
Or fatto è colonnello, guardando)
Ed amico è del czar.

Poich'ei parla con me di Caterina.

E meco solo.
PIET. È ver. Dunque malgrado

Tante vostre ricerche

Ancor noi privi siam di sue novelle?

Ah! non v'è dubbio è morta!

DAN. No, Sire, non è morta, io ne rispondo.
PIET. Me felice!

DAN. Per voi forse è perduta!

PIET. Che sento mai? perduta?
M'avria l'empia scordato?

Sventura al mio rivale ed a te stesso!

Dan. Sì, la Siberia è aperta al vostro amico

Che nel regio favor poco ha durato.

PIET. Perdona al mio dolore. (volgendosi con im-Chi senza mio permesso pazienza) In queste stanze inoltra?

DAN. Un soldato che ho posto in sentinella.

PIET. E che sembra voler meco parlare.
Il lascia tosto entrare.

SCENA III.

GRITZENKO, che si avanza con gran sommissione e detti.

GRIT. L'imperator?

PIET. Che vuoi?
GRIT. Maestà sì.

PIET. Che brami?
GRIT. Maestà sì.

PIET. Che cerchi, non intendi?

Maestà no. Sì grande è il mio timore. . . GRIT. Timor non devi aver, io te lo vieto. PIET.

(Grit. vuol parlare ma la paura glielo impedisce)

PIET. Ebben?

GRIT. (con voce soffocata) Si. . . son. . . de'poveri. . . operai. . . Qui giunti di Finlanda,

E come dicon essi

Dal czar chiamati in Russia.

PIET. (a Dan). Sono gli antichi miei Compagni di lavoro.

Libero lascia il passo

(a Grit.) A tutti quei che vengon di Finlanda.

Ti spiegherò più tardi

Perchè il czar li domanda.

Che vuoi tu ancor? favella. GRIT. Sire, a voi faccio conoscere

Ch'io son già

Caporale al reggimento. E vorrei....che...perdonatemi....

Che....

PIET. Su via. Io vorrei l'avanzamento. GRIT.

PIET. Davver? ma con qual dritto?

Parla. È il momento. Egli è di buon umor. DAN.

GRIT. Va ben, va ben, va bene. Il mio Sovrano All'ultima battaglia

Forse non obliò Quel Gritzenko

Che da servo fedele riportò....

PIET. Una ferita?

GRIT. No, ma...ma uno schiaffo.

PIET. E DAN. Uno schiaffo!

GRIT. Che diede a me un soldato. Un giovine coscritto

Che in fazione appostato

Al padiglione avea Di vostra maestà.

PIET. Ah sì...ben mi sovviene...È il caporale Lui, funesta cagion d'ogni mio male.

Più lo miro in volto

GRIT.

DAN.

GRIT.

DAN.

Più si svela a me, E può osar lo stolto Oui sperar merce? Tremi quell'indegno, Tremi al mio furor. Di bollente sdegno Tutto ho pieno il cor. Com'egli mi guarda, Dubbio alcun non v'ha; Ora più non tarda Avanzar mi fà. O qual alto onore O qual mai favor, Che l'Imperatore Sia di buon umor! O schiaffo adorato, Beato, onorato, Per te dal sovrano Premiato sarò. Beata la mano Che a me ti donò. Onorevol, Invidiabil, Favorevol, Impagabil. Più lo miro in volto Più si svela a me; E può osar lo stolto Qui sperar mercè? Tremi quell'indegno Tremi al suo furor, Di bollente sdegno Tutto ha pieno Il cor. Fu nel servirvi, o sire, Che Giorgio ebbe l'ardire Recarmi disonor, E uno schiaffo potente Stampare in volto a me suo superior. Taci là...taci là....coi detti tuoi Ridesti il suo furor.

amundo Ciriyik

GRIT. Il suo furor? comprendo

Fucilato il volea la disciplina,

E lo czar ha pensato Che quel giovin coscritto sia scappato.

Affè, che il mal qui stà. PIET. GRIT. Un pò. Ma questa istoria-

Di raccontarvi ancor non terminai.

Il prigionier mirando

Fuggirsi alla sordina E nel fiume guizzando Sfidar la disciplina, II moschetto afferrai

E la palla parti.

(con sodisfazione) GRIT. Credo di sì.

PIET. E DAN. Ahimè! spirò?

· Credo di no. GRIT. (con dolore) Paventa del suo sdegno, (piano à Gritzenko) DAN.

T'invola al suo furor.

Io ben comprende, GRIT. (ingenuamente)

Lo Czar s'adira Chè a me la mira

Fallita andò.

(alzandosi fuori di se) PIET. Ah taci insano,

Fuggi di quà, O questa mano Ti punirà.

Ben mirar pur mi credea (avvicinandosi allo GRIT.

E in me dicea: czar)

Ognor la disciplina Sarà la mia reina; La sua virtù divina

E quella del cannon, Che con fremente suono

Da lunge intorno mugge, Colpisce, abbatte, strugge

E mai non dà ragion.

Lo sdegno mi trascina. (esaltandosi a poco a poco). PIET. Quel braccio scellerato

Diè morte a Caterina:

DAN.

PIET.

DAN.

PIET.

DAN.

PIET. GRIT.

Per lui non v'è perdon. Perduto ho tutto al mondo (con disperazione) Per man di quell'indegno, Ah pel dolor profondo Smarrita ho la ragion. Lo sdegno lo trascina. Ouel braccio scellerato Diè morte a Caterina, Per lui non v'e perdon. Perduto ha tutto al mondo Per man di quell'indegno, Ah pel dolor profondo Smarrisce la ragion. (Piet. fuori di se dal furore, corre a prendere la scure da falegname, e per scagliarla contro Grit.) Sciagurato! Ah qual cieco furor! (precipitandosi fra Pietro e Gritzenko, e strappando al primo la scure e gettandola lontano). Tu morrai! Vi calmate o signor ! GRIT. (da se). Eppur mi fece intendere Che in buon umor trovavasi. Ben feci a nol sorprendere Quand'è di male umor. Ascolta... (avvicinandosi a Grit.) Si maestà (immobile con la mano al cappello) Se quel giovin soldato (c. s.) Se salvo a me guidato

PIET. Ucciso fu da te... GRIT. Sì, maestà. PIET. Non è dimani a me.... GRIT. Sì. maestà. (c. s.) PIET. Sarai tu fucilato. Comprendi ben cos'è? GRIT. Sì, maestà. (c. s.) PIET. Or che ne dici tu? GRIT. Dico...sire...esser vessante... (c. s.)

Ma sia così.

Anzi. . . parmi. . . contrariante.

Ognor la disciplina ec. ec.

PIET. Lo sdegno mi trascina ec. ec.

Dan. Lo sdegno lo trascina ec. ec.

(Piet. e Dan. escono per la sinistra conversando fra loro)

#### SCENA IV.

GRITZENKO solo e pensieroso.

L'ira del czar comprendo: A mantener le schiere In buona disciplina Non fan dolci maniere. Perchè sia rispettato Convien rigore usar. E poi dopo uno schiaffo, Lo vede chiaro ognuno, Convien di tratto in tratto Far fucilar qualcuno. Ma ch'io poi quello sia, Giustizia non mi par. Forse perchè ho lasciato Fuggire quel soldato, Se questa è la ragione, Nulla mi resta a dir, Buonissima lezione Sarà per l'avvenir.

#### SCENA V.

Entrano Prascovia e Giorgio, e detti.

GRIT. (voltandosi vede entrare Prascovia o Giorgio)

PRAS.

Chi va là?...Che volete? Da qual parte venite?

Veniam dalla Finlanda. (molto umile)
A piedi, mio signore. . . (id.)

GIOR. A piedi, mio signore... (id.)
GRIT. A piè?...lunga tirata.
PRAS. S), ma la strada a noi breve è sembrata.

Al suo braccio m'appoggiava (accennando E sovente mi arrestava Giorgio)
Lunghesso il rio ehe in mezzo all'erba e a'fiori
Delle smaltate sponde mormorava.

Eran beati i cori. In favellar d'amor Lieti ambedue.

Mammolette raccogliea, E sovente sorridea,

In udir l'augelletto ai primi albori Che gorgheggi soavi al ciel spandea.

Eran beati i cori. In favellar d'amor

GRIT. Lieti ambedue. Va bene, il Czar comanda

Ch'io lasci entrar ciascuno Che viene di Finlanda. Voi siete falegname?

Gior. No, invero io son soldato.

Pras. É Giorgio Savoronsky. (Grit. sorpreso)

E son del reggimento

Pras. Novogorod. Si certo.

GRIT. Del terzo battaglione.

GIOR. Appunto quello.
GRIT. Oh giusto ciel, che sento! (da se)

Pras. Fagli dunque vedere le tue carte. Grit. (guardando le carte ma senza leggerle)

Esattamente lui, sbagliar non posso. Ma in nulla gli assomiglia. Fosser due !

Gior. Sì, noi siem due.

GRIT. Un solo io ne domando, Voi solo a me bastate.

Gior. Vengo al posto dell'altro.

PRAS.
GRIT.
E vi preghiam di prenderlo in suo cambio.
E tutto quel che ha fatto il vostro amico?
Fu fatto per mio conto.

Pras. Si, a conto suo fu fatto.

GRIT. A conto vostro? allora io vi compiango.

Gion. Ragion di più son quì per cominciare.

GRIT. Per cominciar sarete fucilato.

GIOR. E PRAS. Oh ciel!

GRIT. Due volte; pria

Per esser disertore, Poi per avere a me dato uno schiaffo.

GIOR. E PRAS. A voi?
GRIT. Volarne adesso al czar rapporto,
Aspettatemi qui.

GIOR. E PRAS. Ma caporale?

GRIT. Fucilato sarete. (esce. Gior. e Pras. restano sbalorditi guardandosi senza trovar parola. Grit. fa vedere la sua testa dalla porta mezzo aperta gridando di nuovo: Fucilato!)

# SCENA VI.

## Giorgio e Prascovia.

PRAS. Fucilar! Fucilar!! GIOR. a 2 Fucilar!!! Un chiaror repentin m'abbagliò, E nel sen il timor suscità. È vision? O dayver desto io son? Più non so Ouel che fo. PRAS. Alla sorte rubella Or tentiamo sfuggir. GIOR. Per salvar mia sorella.

Pras. Quindici dì

Di matrimonio e poi finir!

E poi finir!

Pras.

Mentre così

Mentre così Lieti eravamo; e poi finir!

GRIT. E poi finir!
PRAS. E quest'amplesso

E quest'addio ch'io qui ti porgo adesso? Saria l'estremo, o ciel! che a te darò! No, no, morir non vuò.

GRIT. No, no, PRAS. Ebben?

GRIT. Ebben... vedrò.

a 2 Fuggir...plan pian...convien di quà, Di notte il velo — ci assisterà. Senza far strepito
Noi partiremo
E fra le tenebre
C'involeremo.

Leggermente, accortamente Salveremo i nostri dì. Che mai diran?

Che mai faran? Se qui diman Ne cercheran?

Pensando già Rider mi fa, In verità Bella sarà.

Piano un po' — piano un po',

Che scoprir ci si può — Partiam, partiamo.
(Mentre si stanciano verso la porta a destra, apparisce
una sentinella).

SENTINELLA Non si passa.

PRAS. Proviam dall'altra parte. (S'avanzano verso la porta a sinistra e apparisce Dan.)

SCENA VII.

## SUEMA VIII.

DANILOWITZ seguito da guardie e detti.
PRAS. Ma chi vegg'io?

Gior. Chi dunque hai tu veduto?

Pras. Danilowitz l'antico pasticciero. Gior. Sei folle!

Pras. Guarda! Gior. È vero.

DAN.

DAN.

DAN. A voi consegno questi prigionieri. (alle guardie)

GIOR. È davver la sua voce.

DAN. Che avete mai? (con austerità)

PRAS. (tremando) Chi? noi?...nulla, signore.

# Ebbene, uscite. (Gior. e Pras. escono)

PIETRO e DANILOWITZ.

Voi sembrate agitato.

PIET.

E n'ho ben d'onde. Di questa reggia nel passare al lato Ove è la tua dimora Una voce sentii troppo a me nota, Ouella di Caterina. La canzone cantava Che appresi un di da suo fratello Giorgio, E ch'ella sola ed io · Sappiamo in questa reggia, Negarlo puoi?

DAN.

Nol niego. Sire, è vero. Per la mercè, per l'or da me promesso Qui ier condotta fu dalla paesana Che già da un mese a lei offriya asilo.

PIET. Perchè tosto non dirlo?

Io non osava: il vostro tradimento, Dan. Di morte la sentenza, Il traversar del fiume, e la ferita In lei sì oprar, che ha la ragion smarrita. Nel suo delirio istesso

Non parla che di Pietro.

E poc'anzi l'udiste . Ridir quella canzone a lei sì accetta. Il suo villaggio, suo fratello e voi

Son tutti i pensier suoi.

Disperso il crin - sul mesto sen, A lento piè - qual ombra vien : L'acuto stral - de'suoi martir Conforto uman - non può blandir. Sul labbro il riso - più non le stà, Nè più sul viso - un fior non ha. Domanda sol - l'amico ov'è, Perchè crudele - non viene a me. Lamenti e pianti - ripete spesso, I frutti son - del nostro amor;

E il triste suon - dilegua e muor. PIET. O ciel! m'ascolta l. . A me tosto si guidi. (vedendo arrivare alcuni ufficiali)

Alcun qui vien ! (parla all'orecchio.di Dan.) Vanne, palesa tosto

A ognun la brama mia; Ed eseguita fedelmente sia.

(Dan. esce)

# SCENA IX.

PIETRO solo.

Se ancor non è un inganno lo vincerò l'impegno. Il voglio, il devo, E dessa, è dessa, andiamo, è Caterina! (esce)

SCENA X. CATERINA, dalla porta a sinistra, vestita di bianco, e Coro.

CAT. O qual fulgore illumina

> La mente mia smarrita! Mi porgi o madre aita, Mi leva in ciel con te!

Al guardo mio l'immagine Vola di mille oggetti,

Che di soavi affetti

Soave parla a me, Fugge, ritorna involasi

Svanisce, e più non è.

Coro Il grato rezzo - d'un'ombra amica (di dentro) Or noi possiam goder.

CAT. Sveglia ancor non son io,

E mi sembra ascoltar

La canzon che in Finlanda

L'operaio solea lieto intonar. S'apre la grande invetriata e appare la casa di Caterina come nell'atto primo, con vari gruppi di operai).

Ciel! mi sembrò... come in nube... il mio tetto... Ah! forse...l'ombra - del suolo...diletto...

S'offre al mio sguardo - m'illude il desir.

Error novello

Sorride a me.

Il caro ostello Ouesto non è.

Ma non sognai?....

No.

lo lo mirai? Sì.

O dolce immagine Non mi fuggir,

O fia men barbaro

Farmi morir. (gli operai s'avanzano)
UN OPERAIO Or dunque, o Caterina. (parlando a Cat.

UN OFERAIO Or dunque, o Cateriña, 'parlando a Cat.)
Più non ne versi a bere?
È vioto il tuo bard? Ouesta mattina

È vuoto il tuo barll? Questa mattina Non hai più il bicchierin pei legnaioli? Suvvia ne mesci.

Coro Su, presto a noi mesci.

CAT. Io son qui...si son'io che voi chiamate.

Ancoil baril di rhum (vedendo ilbariletto dirhum)

Che smarrito credea! E voi pur cari amici or siete qui!

Ab ch'io temea di non averne più.

Tutti gli Operal Caterina, Caterina, (parlando)

Via piontezza, versa giù.

## SCENA XI.

Danilowitz, vestito da pasticciere come nell'atto primo, e detti.

DAN. Chi ne vuol? (con paniera di pasticci)
Son quà, son quà, comprate i pasticcetti.
Chi ne vuol?

Son quà, son quà; di gusto son perfetti.

Chi vuol ciambelle Chi vuol cialdoni, Chi vuol confetti Chi pasticcetti,

Come son buoni Sentite quà.

CAT. (che è rimasta pensierosa e riguardando Danilowitz)

Danilowitz il pasticcier!

Pur mi parea che fosse già uffiziale!

Ma dove...Ah sl...ritornami al pensier. Ebbene, Caterina, oggi non compri? (parlando) Intendo, sei bramosa

Di ritornar da tuo fratello Giorgio Che sta mane si sposa

Con la gentil Prascovia.

DAN.

CAT. Ah mio fratel, dic'ei, che si marita!

No, no, non è possibile, Credibile - non è. È forse l'ombra de'miei diletti Che in cor mi sveglia soavi affetti?

Funesto errore Sorride a me, Ah che il mio core

Tutto perdè. Qual cura la preme? Coro

Che pensa? che teme? DAN. Ah non t'inganna il cor. Discaccia ogni timor.

CAT. Folle sarei?

DAN. No.

CAT. Amico sei? DAN. Sì.

Oh dolce immagine CAT.

Non mi sfuggir, O fiá men barbaro

Farmi morir.

Nuzial vesta - ti rivesta CORO O il più bel d'ogni marito

Ti fà invito - a suon di festa Coi congiunti l'amistà.

CAT. Ah fratello...al seno mio... Ah gran Dio...non mi destar.

#### SCENA ULTIMA.

GIORGIO e PRASCOVIA in abito da maritati. RAINOLDO e tuttigl'invitati del primo atto medesimamente vestiti, e detti.

GIOR. Perchè mai Caterina or non m'abbracci (parlando a Cat.) Come solevi un di? Cos'hai?... Favella.

CAT. È forse l'ombra dei miei diletti

Che in cor mi sveglia soavi affetti? (parlando) Non è per un rimprovero,

PRAS. Ma attender lungo tempo ti facesti.

CAT. Funesto errore Sorride a me.

Ah che il mio core

Tutto perdè.

Ma triste era per noi (parlando) PRAS. Che senza te si celebrasse il rito.

E perciò ti cercammo. CAT. Oh dolce immagine

> Non mi tradir. Fratello, ah parlami,

Deh non mentir. GIOR. (a Pras. parlando) Danilowitz fu quei che di mentire Ci comandò, onde evitar lo sdegno

Di colui che qui regna. CAT. Ah di', se la ragione

Per sempre avrò smarrita?

Ma qual pensier ti viene? GIOR. CAT. Pertanto...io vedo ancora...

Quel campo...e quei soldati... Gritzenko il caporale...e quell'ingrato Per cui sfidai la morte.

Pietro, sì, mi tradiva.

Gior. Ecco un pensier bizzarro. Il poveretto

Ama sol te. Questa mattina istessa Col flauto è quì venuto

Per prendere, dic'ei la sua lezione; Ma io credo piuttosto ad aspettarti.

CAT. No. . . m'ingannate or voi, Pur troppo il so ch'ei s'involò da noi.

Oh cielo! non sentite! Ouest'aria...io la conosco...

Chi la suopava mai?

Rispondi...ah...Pietro...ei stesso.

GIOR. Non v'ha dubbio - Era lui. CAT.

Sì, la canzone Che ogni dì ripetea con mio fratello.

Io la rammento e la potrei ridire. GIOR. To ?

CAT. Io. Intendi ?...è l'aria tua.

La la la. L'eco svan)... silenzio.

Suona o fratel...darà risposta ancora. O piacer che innamora!

Senti tu la giuliva canzone?

Coro

In udirla mi palpita il cor.

Più forte or l'eco, ed or più dolce suona.

Qual prodigio! — Qual prestigio

Non passi, non fugga, qual fosse un baleno Lentamente! Dolcemente.

Ah il core mi batte più ratto nel sen-

Celeste melodia

Che mi rapisci il cor Ricordi all'alma mia I giorni dell'amor.

E come l'aure inebria

Col suo profumo april, Così mi leva in estasi

Il canto tuo gentil.

E sorgo a nuova vita

Tutta rapita in te. Zitti, attenti — piano un po'

Che lo czar il comando!

Dal mesto suo core Discaccia il dolore

La dolce canzon. Dal ciel le discenda

Favor che le renda

L'oppressa ragion.

(Nel tempo del coro si presenta Pietro con il seguito di corte.

Alcune donne tengono il manto e la corona da imperatrice).

CAT. Sei tu!! (riconoscendo Pietro e cacciando un urlo)

CORO Guarita ell'è.
(Le dame pongono il manto e la corona a Caterina)

CAT. (parlando) Oh madre mia! II ver mi predicesti Gloria e felicità!

PIET. (mostrandole la corte) Esse son quì.

CAT. gettandosi nelle braccia di Pietro, No, qua.

Ed il mio schiaffo?

Imbecille! Sarai fatto sergente.

DAN. Imbecille! Sarai fatto sergen Grit. Viva l'imperatrice!

CORO Viva alfin l'imperatrice

Nostra stella protettrice. Che per noi sia dessa ognor Nostra gloria e nostro amor.

FINE.







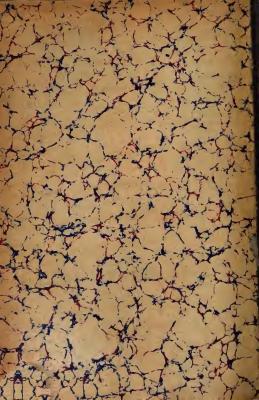



